# Poesie

di Giacomo da Lentini

Edizione di riferimento: a cura di Roberto Antonelli, Bulzoni Editore, Roma 1979

# Sommario

| Rime    |                                      |    |
|---------|--------------------------------------|----|
| I       | Madonna, dir vo voglio               | 1  |
| II      | Meravigliosa - mente                 | 4  |
| III     | Guiderdone aspetto avere             | 6  |
| IV      | Amor non vole ch'io clami            | 8  |
| V       | La 'namoranza – disïosa              | 10 |
| VI      | Ben m'è venuto prima cordoglienza    | 12 |
| VII     | Donna, eo languisco                  | 14 |
| VIII    | Troppo son dimorato                  | 16 |
| IX      | Non so se 'n gioia mi sia            | 18 |
| X       | Uno disïo d'amore sovente            | 19 |
| XI      | Amando lungiamente                   | 21 |
| XII     | Madonna mia, a voi mando             | 24 |
| XIII    | S'io doglio no è meraviglia          | 26 |
| XIV     | Amore, paura m'incalcia              | 28 |
| XV      | Poi no mi val merzé né ben servire   | 29 |
| XVI     | Dolce coninzamento                   | 31 |
| XVII    | Dal core mi vene                     | 33 |
| Sonetti |                                      |    |
| XVIII a | Oi deo d'amore                       | 39 |
| XVIII b | Feruto sono isvariatamente           | 40 |
| XVIII c | Qual om riprende altrù'              | 41 |
| XVIII d | Cotale gioco mai non fue veduto      | 42 |
| XVIII e | Con vostro onore facciovi uno 'nvito | 43 |
| XIX a   | Solicitando un poco meo savere       | 44 |
| XIX b   | Però c'Amore no si pò vedere         | 45 |
| XIX c   | Amor è un[o] desio                   | 46 |
| XX      | Lo giglio quand'è colto              | 47 |
| XXI     | Sì come il sol                       | 48 |

# Sommario

| XXII       | Or come pote si gran donna entrare    | 45 |
|------------|---------------------------------------|----|
| XXIII      | Molti amadori la lor malatia          | 5( |
| XXIV       | Donna, vostri sembianti mi mostraro   | 51 |
| XXV        | Ogn'omo c'ama de' amar so 'nore       | 52 |
| XXVI       | A l'aire claro ò vista ploggia dare   | 53 |
| XXVII      | Io m'aggio posto in core a Dio        | 54 |
| XXVIII     | [L]o viso mi fa andare alegramente    | 55 |
| XXIX       | [E]o viso – e non diviso – da lo viso | 56 |
| XXX        | [S]ì alta amanza à pres'a lo me' core | 57 |
| XXXI       | [P]er sofrenza si vince gran vetoria  | 58 |
| XXXII      | [C]erto me par che far dea            | 59 |
| XXXIII     | Si como 'l parpaglion c'à tal natura  | 60 |
| XXXIV      | [C]hi non avesse mai veduto foco      | 61 |
| XXXV       | Diamante, né smiraldo, né zafino      | 62 |
| XXXVI      | Madonna à 'n sé vertute con valore    | 63 |
| XXXVII     | Angelica figura – e comprobata        | 64 |
| XXXVIII    | Quand'om à un bon amico leiale        | 65 |
| Dubbie att | ribuzioni                             |    |
| D. 1       | Membrando l'amoroso dipartire         | 66 |
| D. 2       | Lo badalisco a lo specchio lucente    | 69 |
| D 3        | Guardando basalisco velenoso          | 70 |

# RIME

Ι

| Madonna, dir vo voglio                   |    |
|------------------------------------------|----|
| como l'amor m'à priso,                   |    |
| inver' lo grande orgoglio                |    |
| che voi bella mostrate, e no m'aita.     |    |
| Oi lasso, lo meo core,                   | 5  |
| che 'n tante pene è miso                 |    |
| che vive quando more                     |    |
| per bene amare, e teneselo a vita.       |    |
| Dunque mor'e viv'eo?                     |    |
| No, ma lo core meo                       | 10 |
| more più spesso e forte                  |    |
| che no faria di morte – naturale,        |    |
| per voi, donna, cui ama,                 |    |
| più che se stesso brama,                 |    |
| e voi pur lo sdegnate:                   | 15 |
| amor, vostra mistate – vidi male.        |    |
| Lo meo 'namoramento                      |    |
| non pò parire in detto,                  |    |
| ma sì com'eo lo sento                    |    |
| cor no lo penseria né diria lingua;      | 20 |
| e zo ch'eo dico è nente                  |    |
| inver' ch'eo son distretto               |    |
| tanto coralemente:                       |    |
| foc'aio al cor non credo mai si stingua; |    |
| anzi si pur alluma:                      | 25 |
| perché non mi consuma?                   |    |
| La salamandra audivi                     |    |
| che 'nfra lo foco vivi – stando sana;    |    |
| eo sì fo per long'uso,                   |    |
| co 31 10 pc1 1011g u30,                  |    |

| vivo n foc amoroso                      | <b>3</b> 0 |
|-----------------------------------------|------------|
| e non saccio ch'eo dica:                |            |
| lo meo lavoro spica – e non ingrana.    |            |
|                                         |            |
| Madonna, sì m'avene                     |            |
| ch'eo non posso avenire                 |            |
| com'eo dicesse bene                     | 35         |
| la propia cosa ch'eo sento d'amore;     |            |
| sì com'omo in prudito                   |            |
| lo cor mi fa sentire,                   |            |
| che già mai no 'nd'è quito              |            |
| mentre non pò toccar lo suo sentore.    | 40         |
| Lo non-poter mi turba,                  |            |
| com'on che pinge e sturba,              |            |
| e pure li dispiace                      |            |
| lo pingere che face, – e sé riprende,   |            |
| che non fa per natura                   | 45         |
| la propïa pintura;                      |            |
| e non è da blasmare                     |            |
| omo che cade in mare – a che s'aprende. |            |
|                                         |            |
| Lo vostr'amor che m'ave                 |            |
| in mare tempestoso,                     | 50         |
| è sì como la nave                       |            |
| c'a la fortuna getta ogni pesanti,      |            |
| e campan per lo getto                   |            |
| di loco periglioso;                     |            |
| similemente eo getto                    | 55         |
| a voi, bella, li mei sospiri e pianti.  |            |
| Che s'eo no li gittasse                 |            |
| parria che soffondasse,                 |            |
| e bene soffondara,                      |            |
| lo cor tanto gravara – in suo disio;    | 60         |
| che tanto frange a terra                |            |
| tempesta, che s'aterra,                 |            |

ed eo così rinfrango, quando sospiro e piango – posar crio.

| Assai mi son mostrato                   | 65 |
|-----------------------------------------|----|
| a voi, donna spietata,                  |    |
| com'eo so' innamorato,                  |    |
| ma crëio ch'e' dispiaceria voi pinto.   |    |
| Poi c'a me solo, lasso,                 |    |
| cotal ventura è data,                   | 70 |
| perché no mi 'nde lasso?                |    |
| Non posso, di tal guisa Amor m'à vinto. |    |
| Vorria c'or avenisse                    |    |
| che lo meo core 'scisse                 |    |
| come 'ncarnato tutto,                   | 75 |
| e non facesse motto – a vo', isdegnosa; |    |
| c'Amore a tal l'adusse                  |    |
| ca, se vipera i fusse,                  |    |
| natura perderia:                        |    |
| a tal lo vederia, – fora pietosa.       | 80 |
|                                         |    |

## Π

| Meravigliosa - mente       |    |
|----------------------------|----|
| un amor mi distringe       |    |
| e mi tene ad ogn'ora.      |    |
| Com'om che pone mente      |    |
| in altro exemplo pinge     | 5  |
| la simile pintura,         |    |
| così, bella, facc'eo,      |    |
| che 'nfra lo core meo      |    |
| porto la tua figura.       |    |
| In cor par ch'eo vi porti, | 10 |
| pinta come parete,         |    |
| e non pare difore.         |    |
| O Deo, co' mi par forte    |    |
| non so se lo sapete,       |    |
| con' v'amo di bon core;    | 15 |
| ch'eo son sì vergognoso    |    |
| ca pur vi guardo ascoso    |    |
| e non vi mostro amore.     |    |
| Avendo gran disio          |    |
| dipinsi una pintura,       | 20 |
| bella, voi simigliante,    |    |
| e quando voi non vio       |    |
| guardo 'n quella figura,   |    |
| par ch'eo v'aggia davante: |    |
| come quello che crede      | 25 |
| salvarsi per sua fede,     |    |
| ancor non veggia inante.   |    |
| Al cor m'ard'una doglia,   |    |
| com' om che ten lo foco    |    |
| a lo suo seno ascoso,      | 30 |
|                            |    |

e quando più lo 'nvoglia, allora arde più loco e non pò star incluso: similemente eo ardo quando pass'e non guardo 35 a voi, vis'amoroso. S'eo guardo, quando passo, inver' voi no mi giro, bella, per risguardare; andando, ad ogni passo 40 getto uno gran sospiro ca facemi ancosciare: e certo bene ancoscio. c'a pena mi conoscio, tanto bella mi pare. 45 Assai v'aggio laudato, madonna, in tutte parti, di bellezze c'avete. Non so se v'è contato ch'eo lo faccia per arti, 50 che voi pur v'ascondete: sacciatelo per singa zo ch'eo no dico a linga, quando voi mi vedite Canzonetta novella, 55 va' canta nova cosa: lèvati da maitino davanti a la più bella, fiore d'ogn'amorosa, bionda più c'auro fino: 60 «Lo vostro amor, ch'è caro,

donatelo al Notaro ch'è nato da Lentino».

#### Ш

| Guiderdone aspetto avere              |    |
|---------------------------------------|----|
| da voi, donna, cui servire            |    |
| no m'enoia;                           |    |
| ancor che mi siate altera             |    |
| sempre spero avere intera             | 5  |
| d'amor gioia.                         |    |
| Non vivo in disperanza,               |    |
| ancor che mi disfidi                  |    |
| la vostra disdegnanza:                |    |
| ca spesse volte vidi, – ed è provato, | 10 |
| omo di poco affare                    |    |
| pervenire in gran loco;               |    |
| se lo sape avanzare,                  |    |
| moltipricar lo poco – c'à 'quistato.  |    |
| 1 1 1                                 |    |
| In disperanza no mi getto,            | 15 |
| ch'io medesmo mi 'mprometto           |    |
| d'aver bene:                          |    |
| di bon core la lëanza                 |    |
| ch'i' vi porto, e la speranza         |    |
| mi mantene.                           | 20 |
| Però no mi scoraggio                  |    |
| d'Amor che m'à distretto;             |    |
| sì com'omo salvaggio                  |    |
| faraggio, com'è detto – ch'ello face: |    |
| per lo reo tempo ride,                | 25 |
| sperando che poi pera                 |    |
| lo laido aire che vede;               |    |
| da donna troppo fera – spero pace.    |    |
| S'io pur spero in allegranza,         |    |
| fina donna, pïetanza                  | 30 |
| in voi si mova.                       |    |

| Fina donna, no mi siate                       |    |
|-----------------------------------------------|----|
| fera, poi tanta bieltate                      |    |
| in voi si trova:                              |    |
| ca donna c'à bellezze                         | 35 |
| ed è senza pietade,                           |    |
| com'omo [è] c'à richezze                      |    |
| ed usa scarsitade – di ciò c'ave;             |    |
| se non è bene apreso,                         |    |
| nodruto ed insegnato,                         | 40 |
| da ogn'omo 'nd'è ripreso,                     |    |
| orruto e dispregiato – e posto a grave.       |    |
| Donna mia, ch'eo non perisca:                 |    |
| s'eo vi prego, no vi 'ncresca                 |    |
| mia preghera.                                 | 45 |
| Le bellezze che 'n voi pare                   | 72 |
| mi distringe, e lo sguardare                  |    |
| de la cera;                                   |    |
| la figura piacente                            |    |
| lo core mi diranca:                           | 5( |
| quando voi tegno mente                        | 7. |
| lo spirito mi manca – e torna in ghiaccio.    |    |
| Né-mica mi spaventa                           |    |
| l'amoroso volere                              |    |
| di ciò che m'atalenta,                        | 55 |
|                                               | ), |
| ch'eo no lo posso avere, – und'eo mi sfaccio. |    |

# IV

| A                                                       |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Amor non vole ch'io clami<br>merze[de] c'onn'omo clama, |    |
|                                                         |    |
| né ch[e] io m'avanti c'ami,                             |    |
| c'ogn'omo s'avanta c'ama;                               | -  |
| che lo servire c'onn'omo                                | 5  |
| sape fare nonn-à nomo,                                  |    |
| e no è in pregio di laudare                             |    |
| quello che sape ciascuno:                               |    |
| a voi, bella, tal[e] dono                               |    |
| non vorria apresentare.                                 | 10 |
| Per zo l'amore mi 'nsegna                               |    |
| ch'io non guardi a l'antra gente,                       |    |
| non vuol ch'io resembli a scigna                        |    |
| c'ogni viso tene mente;                                 |    |
| [e] per zo, [ma]donna mia,                              | 15 |
| a voi non dimanderia                                    | 1) |
| merze[de] né pïetanza,                                  |    |
| che tanti son li amatori                                |    |
| ch'este 'scita di savori                                |    |
|                                                         | 20 |
| merze[de] per troppa usanza.                            | 20 |
| Ogni gioia ch'è più rara                                |    |
| tenut'è più preziosa,                                   |    |
| ancora che non sia cara                                 |    |
| de l'altr'è più grazïosa;                               |    |
| ca s'este orientale                                     | 25 |
| lo zafiro asai più vale,                                |    |
| ed à meno di vertute:                                   |    |
| e per zo ne le merzede                                  |    |
| lo mio core non v'accede,                               |    |
| perché l'uso l'à 'nvilute.                              | 30 |

| 'Nviluto li scolosmini      |    |
|-----------------------------|----|
| di quel tempo ricordato,    |    |
| ch'erano sì gai e fini,     |    |
| nulla gioi nonn-è trovato.  |    |
| E·lle merzé siano strette,  | 35 |
| nulla parte non sian dette  |    |
| perché paian gioie nove;    |    |
| nulla parte sian trovate    |    |
| né dagli amador chiamate    |    |
| infin che compie anni nove. | 40 |
|                             |    |
| Senza merze[de] potete      |    |
| saver, bella, 'l meo disio, |    |
| c'assai meglio mi vedete    |    |
| ch'io medesmo non mi veo;   |    |
| e però s'a voi paresse      | 45 |
| altro ch'esser non dovesse  |    |
| per lo vostro amore avere,  |    |
| unque gioi non ci perdiate. |    |
| Cusì volete amistate?       |    |
| Inanzi voria morire.        | 50 |

## V

| La 'namoranza – disïosa che dentro a l[o] mi' cor è nata di voi, madonna, è pur chiamata, merzé se fusse aventurosa. E poi ch'i' non trovo pietanza, [] per paura o per dottare s'io perdo amare, Amor comanda ch'io faccia arditanza. | 5  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grande arditanza – e coraggiosa<br>in guiderdone Amor m'à data,<br>e vuol che donna sia 'quistata<br>per forza di gioia amorosa:                                                                                                       | 10 |
| ma' troppo è villana credanza<br>che donna deggia incominzare,<br>ma vergognare<br>perch'io cominzi non è mispregianza.                                                                                                                | 15 |
| Di mispregianza – Amor mi scusa, se gioia per me è cominzata di voi che tant'ò disïata, e sonne in vita cordogliosa; ca, bella, sanza dubitanza, tutte fiate in voi mirare, veder mi pare una maraviliosa simiglianza.                 | 20 |
| Tanto siete maravigliosa quand'i' v'ò bene affigurata c'altro parete che 'ncarnata, se non ch'io spero in voi, gioiosa;                                                                                                                | 25 |
| ma tanto tarda la speranza,<br>solamente per [voi] dottare                                                                                                                                                                             | 30 |

o i malparlare, Amor non vuol ch'io perda mia intendanza.

Molt'è gran cosa ed inoiosa
chi vede ciò che più li agrata,
e via d'un passo è più dotata
che d'Oltremare in Saragosa
e di bataglia, ov'om si lanza
a spad'e lanza, in terra o mare,
e non pensare
di bandire una donna per dottanza.

40

Nulla bandita m'è dottosa
se non di voi, donna pregiata,
c'anti vorria morir di spata
ch'i' voi vedesse currucciosa;
ma tanto avete caunoscianza,
ben mi dovreste perdonare
e comportare,
s'io perdo gioi che, ·sso, m'aucide amanza.

# VI

| Ben m'è venuto prima cordoglienza, poi benvoglienza – orgoglio m'è rendente di voi, madonna, contr'a mia soffrenza: non è valenza – far male a sofrente.  Tant'è potente – vostra signoria, c'avendo male più v'amo ogni dia: però tuttor la tropp'asicuranza ubrïa caunoscenza e onoranza.           | 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Adunque, amor, ben fora convenenza, d'aver temenza – como l'altra gente, che tornano la lor discaunoscenza a la credenza – de lo benvogliente:                                                                                                                                                        | 10 |
| chi è temente – fugge villania,<br>e per coverta tal fa cortesia,<br>ch'eo non vorria da voi, donna, semblanza<br>se da lo cor non vi venisse amanza.                                                                                                                                                 | 15 |
| E chi a torto batte o fa increscenza, di far plagenza – penza, poi si pente: però mi pasco di bona credenza, c'Amor comenza – prim'a dar tormente; dunque più gente – seria la gioi mia, se per soffrir l'orgoglio s'umilia e la ferezza torna in pïetanza; be·llo pò fare Amor, ch'ell'è su' usanza. | 20 |
| Eo non vi faccio, donna, contendenza,<br>ma ubidenza, – e amo coralmente;<br>però non deggio planger penitenza,                                                                                                                                                                                       | 25 |
| ca nullo senza – colpa è penitente.<br>Naturalmente – avene tuttavia<br>c'omo s'orgoglia a chi lo contrarìa;                                                                                                                                                                                          | 30 |

ma vostr'orgoglio passa sorcoitanza, che dismisura contr'a umilianza.

E voi che sete senza percepenza,
como Florenza – che d'orgoglio sente,
guardate a Pisa di gran canoscenza,
che teme 'ntenza – d'orgogliosa gente:
sì lungiamente – orgoglio m'à in bailia,
Melan'a lo carroccio par che sia;
e si si tarda l'umile speranza,
chi sofra vince e scompra ogni tardanza.

40

# VII

| Donna, eo languisco e no so qua·speranza    |    |
|---------------------------------------------|----|
| mi dà fidanza – ch'io non mi disfidi;       |    |
| e se merzé e pietanza in voi non trovo,     |    |
| perduta provo – lo chiamar merzede;         |    |
| che tanto lungiamente ò custumato,          | 5  |
| palese ed in celato,                        |    |
| pur di merzé cherere,                       |    |
| ch'i' non·ssaccio altro dire;               |    |
| e s'altri m'adomanda ched aggio eo,         |    |
| eo non so dir se non «Merzé, per Deo!».     | 10 |
| co non so dii se non witerze, per Beo       | 10 |
| Amore non fue giusto partitore,             |    |
| ch'io pur v'adore – e voi non mi 'ntendate: |    |
| sì com'eo presi a voi merzé chiamare,       |    |
| ben dovea dare – a voi cor di pietate;      |    |
| ca tutesor cad eo merzé chiamasse,          | 15 |
| in voi, donna, trovasse                     |    |
| gran core d'umiltate;                       |    |
| se non tut[t]e fiate                        |    |
| facestemi a lo meno esta 'mistanza,         |    |
| mille merzé valesse una pietanza.           | 20 |
| _                                           |    |
| Donna, gran maraviglia mi donate,           |    |
| che 'n voi sembrate – sono tanto alore:     |    |
| passate di bellezze ogn'altra cosa,         |    |
| come la rosa – passa ogn'altro fiore;       |    |
| e l'adornezze quali v'acompagna             | 25 |
| lo cor mi lancia e sagna;                   |    |
| [e] per mi sta asai plui,                   |    |
| merzé che nonn-è in voi;                    |    |
| e se merzé con voi, bella, statesse,        |    |
| null'altra valenza più mi valesse.          | 30 |

| Non mi ricredo di merzé chiamare,<br>câ contare – audivi a molta gente                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| che lo lëone este di tale usato                                                                                          |    |
| che quand'è airato – più fellona - mente,                                                                                |    |
| per cosa c'omo face si ricrede                                                                                           | 35 |
| [i·] segno di merzede:                                                                                                   |    |
| per merzé gira in pace.                                                                                                  |    |
| Gentile ira mi piace,                                                                                                    |    |
| ond'io per mercé faccio ogne mi' fatto,                                                                                  |    |
| ca per mercé s'apaga un gran misfatto.                                                                                   | 40 |
| Come quelli che ffanno a llor nemici,<br>c'ogn'om mi dici: – «merzede ò trovato»,<br>ed io che ffaccio, così ratto provo |    |
| e non trovo – merzede in cui son dato.                                                                                   |    |
| Madonna, in voi nonn-aquistai gran preio                                                                                 | 45 |
| se non pur[e] lo peio:                                                                                                   |    |
| e per ciò si c'om batte                                                                                                  |    |
| [] in altrui fatte,                                                                                                      |    |
| e s'egli 'n altro vince, in questo perde;                                                                                |    |
| e 'n voi chi più ci pensa più ci sperde.                                                                                 | 50 |

## VIII

| Troppo son dimorato                                     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| i·llontano paese:                                       |     |
| non so in che guisa possa soferire,                     |     |
| che son cotanto stato                                   |     |
| senza in cui si mise                                    | 5   |
| tutte bellezze d'amore e servire.                       |     |
| Molto tardi mi pento,                                   |     |
| e dico che follia                                       |     |
| me n'à fatto alungare;                                  |     |
| lasso, ben veggio e sento,                              | 10  |
| mort'e' fusse, dovria                                   |     |
| a madonna tornare.                                      |     |
| C 2 1                                                   |     |
| Ca s'io sono alungato,                                  |     |
| a null'om non afesi                                     | 1.5 |
| quant'a me solo, ed i' ne so' al perire;                | 15  |
| io ne so' il danneggiato                                |     |
| poi madonna misfesi                                     |     |
| mio è 'l dannaggio ed ogne languire;                    |     |
| ca lo suo avenimento                                    |     |
| d'amar mi travaglìa,                                    | 20  |
| e comandami a dare,                                     |     |
| a quella a cui consento,                                |     |
| core e corpo in baglìa,                                 |     |
| e nulla non mi pare.                                    |     |
| Dunqua son io sturduto?                                 | 25  |
| Ciò saccio certamente,                                  | 2)  |
| con' quelli c'à cercato ciò che tene,                   |     |
| così m'è adivenuto,                                     |     |
| che, lasso, l'avenente                                  |     |
|                                                         | 30  |
| eo vo cercando, ed ò noie e pene.<br>Cotanto n'ò dolore | 30  |
| Cotanto n o dolore                                      |     |

| e vengiamento e doglia,<br>vedere non potere<br>cotanto di dolzore<br>amore e bona voglia,<br>ch'io l'ò creduto avere. | 35 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deo, com'aggio falluto,                                                                                                |    |
| che cusì lungiamente                                                                                                   |    |
| non son tornato a la mia donn' a spene!                                                                                | 40 |
| Lasso, chi m'à tenuto?                                                                                                 | 40 |
| Follia dilivramente, che m'à levato da gioia e di bene.                                                                |    |
| Ochi e talento e core                                                                                                  |    |
| ciascun per sé s'argoglia,                                                                                             |    |
| disïando vedere                                                                                                        | 45 |
| madonna mia a tuttore,                                                                                                 |    |
| quella che non s'argoglia                                                                                              |    |
| inver' lei lo mio volere.                                                                                              |    |
| Non vo' più soferenza,                                                                                                 |    |
| né dimorare oimai                                                                                                      | 50 |
| senza madonna, di cui moro stando;                                                                                     |    |
| c'Amor mi move 'ntenza                                                                                                 |    |
| e dicemi: «che·ffai?                                                                                                   |    |
| la tua donna si muor di te aspettando».                                                                                |    |
| Questo detto mi lanza,                                                                                                 | 55 |
| e fammi trangosciare                                                                                                   |    |
| sì lo core, moraggio<br>se più faccio tardanza:                                                                        |    |
| tosto farò reo stare                                                                                                   |    |
| di lei e di me dannaggio.                                                                                              | 60 |
| ar fer e ar me damiaggio.                                                                                              | 30 |

IX

Non so se 'n gioia mi sia d'amor la mia intendanza inver' la...

# X

| Uno disïo d'amore sovente              |    |
|----------------------------------------|----|
| mi ten la mente,                       |    |
| temer mi face e miso m'à in erranza;   |    |
| non saccio s'io lo taccia o dica nente |    |
| di voi, più gente:                     | 5  |
| no vi dispiaccia, tant'ò in dubitanza. |    |
| Ca s'eo lo taccio vivo in penetenza,   |    |
| c'amor mi 'ntenza                      |    |
| di ciò che pò avenire,                 |    |
| [e] poria romanere                     | 10 |
| in danno che poria sortire a manti,    |    |
| se·llor è detto: «guardisi davanti».   |    |
| E s'eo lo dico, temo molto piue        |    |
| non spiaccia a voi,                    |    |
| a cui servir mi sforzo, donna fina;    | 15 |
| ca semo, per lëanza ch'è 'ntra noi,    | 1) |
| d'uno cor dui:                         |    |
| temer mi face Amor[e] che mi mena.     |    |
| E se la mia temenza penserete,         |    |
| più m'amerete,                         | 20 |
| [per]ché le mie paure                  | 20 |
| non son se non d'amore:                |    |
| chi ciò non teme, male amar poria,     |    |
| e tutta mia paura è gelosia.           |    |
| e tuttu ma puutu e gerootui            |    |
| Geloso sono d'amore m'adovene,         | 25 |
| così mi stene,                         |    |
| c'Amore è piena cosa di paura;         |    |
| e chi bene ama una cosa che tene,      |    |
| vive 'nde in pene,                     |    |
| che teme no la perda per ventura.      | 30 |
| Donqu'è ragion ch'eo trovi pïetanza    |    |

| e perdonanza, ca s'eo in voi troppo isparlo non son[o] eo che parlo: Amore è che tacente fa tornare | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lo ben parlante, e lo muto parlare.                                                                 |    |
| Donqua s'Amore non vole ch'eo taccia,<br>non vi dispiaccia<br>s'Amore è d'uno folle pensamento.     |    |
| Quell'è la gioia che più mi solazza,                                                                | 40 |
| par che mi sfazza,                                                                                  |    |
| ch'eo ebbi di voi, donna, compimento.                                                               |    |
| Ma no·l vorria avere avuto intando                                                                  |    |
| che vo pensando,                                                                                    |    |
| e convenmi partire,                                                                                 | 45 |
| in altra parte gire:                                                                                |    |
| la gioi che di voi, donna, aggio avuta,                                                             |    |
| no la mi credo aver mai sì compiuta.                                                                |    |
| Per ciò vorria ch'eo l'avesse ad avere, ed a vedere,                                                | 50 |
| che di ciò nasce che mi discoraia:                                                                  |    |
| non adovegna con' al mio temere                                                                     |    |
| (vergogna è a dire),                                                                                |    |
| che sicuranza ormai nulla no 'nd' aia.                                                              |    |
| Ma sì [i]o son folle ne lo mio pensare                                                              | 55 |
| per troppo amare,                                                                                   |    |
| ca spero in voi, avenente,                                                                          |    |
| ch'eo non serò perdente:                                                                            |    |
| sì come da voi ebbi guiderdone,                                                                     |    |
| mi traggerete fuor d'ogne casone.                                                                   | 60 |

#### XI

| Amando lungiamente,                        |     |
|--------------------------------------------|-----|
| disïo ch'io vedesse                        |     |
| quell'ora ch'io piacesse                   |     |
| com'io valesse – a voi, donna valente.     |     |
| Meravigliosamente                          | 5   |
| mi sforzo s'io potesse                     |     |
| ch'io cotanto valesse,                     |     |
| c'a voi paresse – lo mio affar piacente.   |     |
| Vorria servire a piacimento                |     |
| là 'v'è tutto piacere,                     | 10  |
| e convertire – lo meo parlamento           |     |
| a ciò ch'eo sento:                         |     |
| per intendanza de le mie parole            |     |
| veggiate come lo meo cor si dole.          |     |
| NI 1.1 2 1.1 1.                            | 1.5 |
| Non dole c'aggia doglia,                   | 15  |
| madonna, in voi amare,                     |     |
| anti mi fa allegrare                       |     |
| in voi pensare – l'amorosa voglia:         |     |
| con gioi par che m'acoglia                 |     |
| lo vostro innamorare,                      | 20  |
| e per dolce aspettare                      |     |
| veder mi pare – ciò che mi s'orgoglia.     |     |
| Ma d'una cosa mi cordoglio,                |     |
| ch'eo non so in veritate                   |     |
| che voi sacciate – lo ben ch'eo vi voglio: | 25  |
| a ciò mi doglio,                           |     |
| non posso dir di cento parti l'una         |     |
| l'amor ch'eo porto a la vostra persona.    |     |
| Se l'amor ch'eo vi porto                   |     |
| non posso dire in tutto,                   | 30  |
| vagliami alcun bon motto,                  | 70  |
| rugiiaiii aicaii boii iiiotto,             |     |

| che per un frutto – piace tutto un orto,<br>e per un bon conforto |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| si lassa un gran corrotto                                         |    |
| e ritorna in disdutto                                             | 35 |
| (a ciò non dotto) – tal speranz'a porto.                          |    |
| E se alcun torto mi vedete,                                       |    |
| ponete mente a voi,                                               |    |
| che bella piu[i] – per orgoglio siete;                            |    |
| che [ben] sapete                                                  | 40 |
| c'orgoglio non è gioi, ma voi convene                             |    |
| e tutto quanto veggio a voi sta bene.                             |    |
|                                                                   |    |
| E tutto quanto veggio                                             |    |
| mi pare avenantezze                                               |    |
| [e] somma di bellezze;                                            | 45 |
| altre ricchezze – né gio' non disio.                              |    |
| E nulla donna veo                                                 |    |
| c'aggia tante adornezze                                           |    |
| che [] le vostre altezze                                          |    |
| non [] bassezze, – là unde innamorio.                             | 50 |
| E se [], madonna mia,                                             |    |
| amasse io voi e voi meve,                                         |    |
| se fosse neve – foco mi parria,                                   |    |
| e notte e dia                                                     |    |
| e tuttavia – mentre c'avraggio amore;                             | 55 |
| e chi ben ama ritorna in dolore.                                  |    |
| Non so com'eo vi paro                                             |    |
| né che di me farete;                                              |    |
| ancider mi potrete                                                |    |
| e no mi trovarete – core varo                                     | 60 |
| ma tuttavia d'un airo,                                            | 00 |
| cotanto mi piacete;                                               |    |
| e morto mi vedete                                                 |    |
| se no m'avrete – a l[o] vostro riparo:                            |    |
| a lo conforto di pietanza                                         | 65 |

che incozzi a l[o] core, e li occhi fore – piangano d'amanza e d'allegranza: con abondanza – de lo dolce pianto lo bel visaggio bagni tutto quanto.

70

#### XII

| Madonna mia, a voi mando                       |    |
|------------------------------------------------|----|
| in gioi li miei sospiri,                       |    |
| ca lungiamente amando<br>non vi porea mai dire |    |
| com'era vostro amante                          | 5  |
| e lëalmente amava,                             | )  |
| e però ch'eo dottava                           |    |
| non vo facea sembrante.                        |    |
| non vo facea sembrante.                        |    |
| Tanto set'alta e grande                        |    |
| ch'eo v'amo pur dottando,                      | 10 |
| e non so cui vo mande                          | 10 |
| per messaggio parlando,                        |    |
| und'eo prego l'Amore,                          |    |
| a cui prega ogni amanti,                       |    |
| li mei sospiri e pianti                        | 15 |
| vo pungano lo core.                            |    |
|                                                |    |
| Ben vorria, s'eo potesse,                      |    |
| quanti sospiri getto,                          |    |
| c'ogni sospiro avesse                          |    |
| spirito e intelletto,                          | 20 |
| c'a voi, donna, d'amare                        |    |
| dimandasser pietanza,                          |    |
| da poi ch'e' per dottanza                      |    |
| non vo posso parlare.                          |    |
| Voi, donna, m'aucidete                         | 25 |
| e allegiate a penare:                          | 2) |
| da poi che voi vedete                          |    |
| ch'io vo dotto parlare,                        |    |
| perché non mi mandate                          |    |
| tuttavia confortando,                          | 30 |
|                                                |    |

ch'eo non desperi amando de la vostra 'mistate?

Vostra cera plagente,
mercé quando vo chiamo,
m'incalcia fortemente 35
ch'io v'ami più ch'io v'amo,
ch'io non vi poteria
più coralmente amare,
ancor che più penare
poria, sì, donna mia. 40

In gran dilettanz'era,
madonna, in quello giorno
quando ti formai in cera
le bellezze d'intorno:
più bella mi parete 45
ca Isolda la bronda,
amorosa gioconda
che sovr'ogn'altra sete.

Ben sai che son vostr'omo,
s'a voi non dispiacesse,
ancora che 'l meo nomo,
madonna, non dicesse:
per vostro amor fui nato,
nato fui da Lentino;
dunqua debb'esser fino,
da poi c'a voi son dato.

#### XIII

S'io doglio no è meraviglia e s'io sospiro e lamento: amor lontano mi piglia dogliosa pena ch'eo sento, membrando c'eo sia diviso 5 di veder[e] lo bel viso per cui peno e sto 'n tormento. Allegranza lo vedere mi donava proximano, lo contrario deggio avere 10 ch'eo ne son fatto lontano. S'eo veggendo avea allegranza, or no la veggio ò pesanza mi distringe e tene mano. Lo meo core eo l'aio lassato 15 a la dolze donna mia: dogliomi ch'eo so' allungiato da sì dolze compagnia; co·madonna sta lo core, che de lo meo petto è fore, 20 e dimora in sua bailia. Dogliomi e adiro sovente de lo core che dimora con madonna mia avenente, in sì gran bona-ventura: 25 odio e invidio tale affare. che con lei non posso stare

né veder la sua figura.

| Sovente mi doglio e adiro,         |    |
|------------------------------------|----|
| fuggir mi fanno allegrezze;        | 30 |
| tuttavia raguardo e miro           |    |
| le suoe adornate fattezze,         |    |
| lo bel viso e l'ornamento          |    |
| e lo dolze parlamento,             |    |
| occhi, ahi, vaghi e bronde trezze. | 35 |

#### XIV

Amore, paura m'incalcia in manti lochi aventurosi

#### XV

| Poi no mi val merzé né ben servire                       |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| inver' mia donna, in cui tegno speranza e amo lëalmente. |    |
| ,                                                        |    |
| non so che cosa mi possa valere:                         | 5  |
| se di me no le prende pïetanza,<br>ben morrò certamente. | )  |
|                                                          |    |
| Per nente – mi cangiao lo suo talento,                   |    |
| und'eo tormento – e vivo in gran dottanza,               |    |
| e son di molte pene sofferente.                          |    |
| Sofferente seraggio al so piacere,                       | 10 |
| di bon[o] core e di pura lëanza                          | 10 |
| la servo umilemente:                                     |    |
| anzi vorrea per ella pena avere                          |    |
| che per null'altra bene con baldanza,                    |    |
| tanto le so' ubidente.                                   | 15 |
| Ardente – son di far suo piacimento,                     | 1) |
| e mai no alento – d'aver sua membranza,                  |    |
| in quella in cui disïo spessamente.                      |    |
| in quena in cui disio spessamente.                       |    |
| Spessamente disio e sto al morire,                       |    |
| membrando che m'à miso in ubrïanza                       | 20 |
| l'amorosa piacente;                                      |    |
| senza misfatto no·m dovea punire,                        |    |
| di far partenza de la nostra amanza,                     |    |
| poi tant'è caunoscente.                                  |    |
| Temente – so' e non ò confortamento,                     | 25 |
| poi valimento – no·m dà, ma pesanza,                     |    |
| e fallami di tutto 'l suo conventi.                      |    |
| Conventi mi fece di ritenere                             |    |
| e donaomi una gio' per rimembranza,                      |    |
| ch'eo stesse allegramente.                               | 30 |
|                                                          |    |

| Or la m'à tolta per troppo savere,        |    |
|-------------------------------------------|----|
| dice che 'n altra parte ò mia 'ntendanza, |    |
| ciò so veracemente:                       |    |
| non sente – lo meo cor tal fallimento,    |    |
| né ò talento – di far mislëanza,          | 35 |
| ch'eo la cangi per altra al meo vivente.  |    |
| • •                                       |    |

Vivente donna non creo che partire potesse lo mio cor di sua possanza, non fosse sì avenente, perch'io lasciar volesse d'ubidire 40 quella che pregio e bellezze inavanza e fami star sovente la mente – d'amoroso pensamento: non aggio abento, – tanto 'l cor mi lanza co li riguardi degli occhi ridente. 45

## XVI

| Dolce coninzamento<br>canto per la più fina |    |
|---------------------------------------------|----|
| che sia, al mio parimento,                  |    |
| d'Agri infino in Mesina;                    | _  |
| cioè la più avenente:                       | 5  |
| o stella rilucente                          |    |
| che levi la maitina!                        |    |
| quando m'apar davanti,                      |    |
| li suo' dolzi sembianti                     | 10 |
| m'incendon la corina.                       | 10 |
| «Dolce meo sir, se 'ncendi,                 |    |
| or io che deggio fare?                      |    |
| Tu stesso mi riprendi                       |    |
| se mi vei favellare;                        |    |
| ca tu m'ài 'namorata,                       | 15 |
| a lo cor m'ài lanciata,                     |    |
| sì ca difor non pare;                       |    |
| rimembriti a la fiata                       |    |
| quand'io t'ebi abrazzata                    |    |
| a li dolzi baciarti».                       | 20 |
|                                             |    |
| Ed io baciando stava                        |    |
| in gran diletamento                         |    |
| con quella che m'amava,                     |    |
| bionda, viso d'argento.                     |    |
| Presente mi contava,                        | 25 |
| e non mi si celava,                         |    |
| tut[t]o suo convenente;                     |    |
| e disse: «I' t'ameraggio                    |    |
| e non ti falleraggio                        |    |
| a tut[t]o 'l mio vivente.                   | 30 |

| Al mio vivente, amore,     |    |
|----------------------------|----|
| io non ti falliraggio      |    |
| per lo lusingatore         |    |
| che parla tal fallaggio.   |    |
| Ed io sì t'ameraggio       | 35 |
| per quello ch'è salvaggio; |    |
| Dio li mandi dolore,       |    |
| unqua non vegna a maggio:  |    |
| tant'è di mal usaggio      |    |
| che di stat'à gelore».     | 40 |
|                            |    |

### XVII (discordo)

Dal core mi vene che gli occhi mi tene - rosata: spesso m'adivene che la cera ò bene – bagnata, quando mi sovene 5 di mia bona spene – c'ò data in voi, amorosa, benaventurosa. Però, se m'amate. già non vi 'ngannate - neiente, 10 ca pur aspetando, in voi 'magginando, l'amor c'aggio in voi lo cor mi distrui, – avenente; ca:ss'io non temesse 15 c'a voi dispiacesse, ben m'aucideria. e non viveri'a – tormenti. Ca pur penare è disïare. 20 già mai non fare mia diletanza: la rimembranza di voi, aulente cosa, gli ochi m'arosa 25 d'un' aigua d'amore.

Or potess'eo, o amore meo, come romeo

### Giacomo da Lentini - Poesie

| venire ascoso,                 | 30 |
|--------------------------------|----|
| e disïoso                      |    |
| con voi mi vedesse,            |    |
| non mi partisse                |    |
| dal vostro dolzore.            |    |
| Dal vostro lato                | 35 |
| [] allungato,                  |    |
| be·ll'ò provato                |    |
| mal che non salda:             |    |
| Tristano Isalda                |    |
| non amau sì forte;             | 40 |
| ben mi par morte               |    |
| non vedervi fiore.             |    |
|                                |    |
| Vostro valore                  |    |
| c'adorna ed invia              |    |
| donne e donzelle,              | 45 |
| l'avisaturi                    |    |
| di voi, donna mia,             |    |
| son gli ochi belli:            |    |
| pens'a tutore                  |    |
| quando vi vedia                | 50 |
| con gioi novelli.              |    |
| TT *.                          |    |
| «Hoi tu, meo core,             |    |
| perché non ti more?            |    |
| Rispondi, che fai?             |    |
| perché [] doli – così?         | 55 |
| «Non ti rispondo,              |    |
| ma ben ti confondo             |    |
| se tosto non vai               |    |
| là ove voli – con mi:          | 60 |
| la fresca cera                 | 60 |
| tempesta e dispera;            |    |
| in pensiero m'ài               |    |
| miso e 'n cordoglio – per ti». |    |

| Cosi, belia, – si favella                    |    |
|----------------------------------------------|----|
| lo mi' cor conmeco:                          | 65 |
| di persona – no·m ragiona,                   |    |
| né parlo né dico.                            |    |
| Sì curale – e naturale                       |    |
| di voi amor mi piace,                        |    |
| c'ogni vista – mi par trista                 | 70 |
| c'altra donna face:                          |    |
| ca·ss'io veglio – o sonno piglio,            |    |
| lo mio cor no 'nsonna,                       |    |
| sen[n]o sc[h]ietto – sì m'à stretto          |    |
| pur di voi, madonna.                         | 75 |
|                                              |    |
| Sì m'è dura – [e] scura – figura             |    |
| di quantonqu'eo veo:                         |    |
| gli occhi avere – e vedere – e volere        |    |
| altro non disio;                             |    |
| trecce sciolte – ni avolte – ni adolte,      | 80 |
| né bruna né bianca                           |    |
| [] – [] – []                                 |    |
| [anca].                                      |    |
| Gioi complita – norita, – mi 'nvita:         |    |
| voi siete più fina,                          | 85 |
| che s'io faccio – sollaccio – ch'io piaccio, |    |
| vostro amor mi mina                          |    |
|                                              |    |
| dotrina, – e benvolenza.                     |    |
| La vostra benvolenza                         |    |
| mi dona canoscenza                           | 90 |
| di servire a chiasenza                       |    |
| quella che più m'agenza,                     |    |
| e aggio ritemenza                            |    |
| per troppa sovenenza.                        |    |
| E no∙m porta – amor che [s]porta             | 95 |
| e tira a ogne freno;                         | // |
| c iiia a ogiic iiciio,                       |    |

| e non corre, – sì che scorre,  |     |
|--------------------------------|-----|
| peramore fino.                 |     |
| Ben verria, – e non lasseria   |     |
| per nulla lëanza,              | 100 |
| s'io sapesse – ch'io morisse,  |     |
| sì mi stringe amanza.          |     |
| Tutto credo, – e non discredo, |     |
| che la mia venuta              |     |
| dea placere – ed alegrire      | 105 |
| de la [] veduta.               |     |
| Ma sempre-mai non sento        |     |
| vostro comandamento,           |     |
| non ò confortamento            |     |
| del vostro avenimento;         | 110 |
| ch'io ristò e non canto        |     |
| sì c'a voi piaccia tanto,      |     |
| e mandovi infratanto           |     |
| saluti e dolze pianto;         |     |
| [e] piango per usaggio,        | 115 |
| già mai non rideraggio         |     |
| mentre non vederaggio          |     |
| lo vostro bel visaggio.        |     |
| Ragione aggio,                 |     |
| ed altro non faraggio,         | 120 |
| né poraggio,                   |     |
| tal è lo mi' coraggio.         |     |
| C'altre parole                 |     |
| no vole,                       |     |
| ma dole                        | 125 |
| de li parlamenti               |     |
| de la genti:                   |     |

### Giacomo da Lentini - Poesie

| non consenti<br>che parli né che dolenti,<br>e aggio veduta<br>perlasciare<br>la tenuta<br>de lo meo dolce penzare. | 130 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sì como – noi<br>che somo – d'un cor dui,<br>ed or[a] – plui<br>ched ancora – non fui,<br>di voi, – bel viso,       | 135 |
| sono priso<br>e conquiso;<br>che fra dormentare<br>mi fa levare                                                     | 140 |
| e intrare in sì gran foco ca per poco non m'aucido de lo strido                                                     | 145 |
| ch'io ne gitto, [etto] [ete] ch'io non vegna là ove siete, rimembrando,                                             | 150 |
| bella, quando<br>con voi mi vedea<br>sollazzando<br>ed istando<br>in gioi, sì com' far solea.                       | 155 |
| Per quant'aggio di gioia<br>tant'aggio mala noia:<br>la mia vita è croia<br>sanza voi vedendo.                      | 160 |

Cantando [...] aivo
or vivo pur pensivo
e tutta gente ischivo,
sì ch'io vo fuggendo,
pur cherendo – ond'io m'asconda:
onde lo core m'abonda
e [per] gli occhi fuori gronda,
[e] sì dolcemente fonda
com' lo fino oro che fonda.

170

Ormai risponda – mandatemi a dire, voi che martiri – per me sofferite: ben vi dovrete – infra lo cor dolire de' mie' martire, – se vi sovenite come sete – lontana, 175 sovrana – de lo core prossimana.

### **SONETTI**

## XVIII a

| Oi deo d'amore, a te faccio preghera<br>ca mi 'ntendiate s'io chero razone:<br>cad io son tutto fatto a tua manera,<br>aggio cavelli e barba a tua fazzone, | 4   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ad ogni parte aio, viso e cera,                                                                                                                             |     |
| e seggio in quattro serpi ogni stagione;<br>per l'ali gran giornata m'è leggera,                                                                            |     |
| son ben[e] nato a tua isperagione.                                                                                                                          | 8   |
| son benjej nato a tua isperagione.                                                                                                                          | O   |
| E son montato per le quattro scale,                                                                                                                         |     |
| e som'asiso, ma tu m'ài feruto                                                                                                                              |     |
| de lo dardo de l'auro, ond'ò gran male,                                                                                                                     | 11  |
| che per mezzo lo core m'ài partuto:                                                                                                                         |     |
| di quello de lo piombo fa' altretale                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                             | 1.4 |
| a quella per cui questo m'è avenuto.                                                                                                                        | 14  |

### XVIIIb

| Feruto sono isvariatamente:               |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Amore m'à feruto, or per che cosa?        |     |
| cad io vi saccia dir lo convenente        |     |
| di quelli che del trovar no ànno posa:    | 4   |
| ca dicono in lor ditto spessamente        |     |
| c'amore à deïtate in sé inclosa;          |     |
| ed io sì dico che non è neiente,          |     |
| ca più d'un dio non è né essere osa.      | 8   |
| E chi lo mi volesse contastare,           |     |
| io li l[o] mostreria per [q]uia e quanto, |     |
| come non è più d'una deïtate.             | 11  |
| In vanitate non voglio più stare:         |     |
| voi che trovate novo ditto e canto,       |     |
| partitevi da ciò, che voi peccate.        | 14  |
| partite vi da elo, elle voi peccate.      | ± 1 |

### XVIII c

| Qual om riprende altrù' ispessamente,<br>a le rampogne vene a le fiate;<br>per voi lo dico, amico, imprimamente,<br>ca non credo ca lëalmente amiate. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che s'Amor vi stringesse coralmente, non parlereste per divinitate;                                                                                   |    |
| [in]anzi credereste veramente che elli avesse in sé gran potestate.                                                                                   | 8  |
| Perciò ch'è di sì scura canoscenza,<br>che n'adiven come d'una bataglia:<br>chi stâ veder riprende chi combatte.                                      | 11 |
| Quella ripresa non tegn'e' valenza:<br>chi accatta lo mercato sa che vaglia,<br>chi leva sente più che quel che batte.                                | 14 |

## XVIII d

| Cotale gioco mai non fue veduto,         |    |
|------------------------------------------|----|
| c'aggio vercogna di dir ciò ch'io sento, |    |
| e dottone che non mi sia creduto,        |    |
| però c'ogn'om ne vive a scaltrimento;    | 4  |
| pur uno poco sia d'amor feruto,          |    |
| sì si ragenza e fa suo parlamento,       |    |
| e dice: «Donna, s'io non aggio aiuto,    |    |
| io me 'nde moro, e fonne saramento».     | 8  |
| Però gran noia mi fanno menzonieri,      |    |
| sì 'mprontamente dicon lor menzogna,     |    |
| ch'eo lo vero dirialo volontieri;        | 11 |
| ma tacciolmi, che no mi sia vergogna,    |    |
| ca d'onne parte amoro[so] pensieri       |    |
| intrat'è in meve com'agua in ispugna.    | 14 |

### XVIII e

| Con vostro onore facciovi uno 'nvito, ser Giacomo valente, a cui [mi 'n]chino: lo vostro amor voria fermo e compito, per vostro amore ben amo Lentino.                              | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lo vostro detto, poi ch'io l'àggio adito,<br>più mi rischiara che l'aire sereno.<br>Maggio infra li [altri] mesi è 'l più alorito,<br>per dolzi fior che spande egli è 'l più fino. | 8  |
| Or dunque a maggio asimigliato siete,<br>che spandete [gai] detti ed amorosi<br>più di nullo altro amador c'omo saccia.                                                             | 11 |
| Ed io v[oi] amo più che non credete:<br>se 'nver' di voi trovai detti noiosi,<br>riposomende a l'ora c'a voi piaccia.                                                               | 14 |

### XIX a

| Solicitando un poco meo savere          |     |
|-----------------------------------------|-----|
| e con lui mi vogliendo diletare,        |     |
| un dubio che mi misi ad avere,          |     |
| a voi lo mando per determinare.         | 4   |
| On'omo dice c'amor à potere             |     |
| e li coraggi distringe ad amare,        |     |
| ma eo no [li] lo voglio consentire,     |     |
| però c'amore no parse ni pare.          | 8   |
| Ben trova l'om una amorositate          |     |
| la quale par che nasca di piacere,      |     |
| e zo vol dire om che sia amore.         | 11  |
| Eo no li saccio altra qualitate,        |     |
| ma zo che è, da voi [lo] voglio audire: |     |
| però ven faccio sentenz[i]atore.        | 14  |
| pero veri raccio berreciz[i]atore.      | 1 1 |

### XIX b

| Però c'Amore no si pò vedere<br>e no si tratta corporalemente,<br>manti ne son di sì folle sapere<br>che credeno c'Amor[e] sia nïente.             | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma po' c'Amore si face sentire<br>dentro dal cor signoreggiar la gente,<br>molto maggiore pregio de[ve] avere<br>che se 'l vedessen visibilemente. | 8  |
| Per la vertute de la calamita<br>como lo ferro at[i]ra no si vede,<br>ma sì lo tira signorevolmente;                                               | 11 |
| e questa cosa a credere mi 'nvita<br>c'Amore sia, e dàmi grande fede<br>che tutor sia creduto fra la gente.                                        | 14 |

### XIX c

| Amor è un[o] desio che ven da core<br>per abondanza di gran piacimento;<br>e li occhi in prima genera[n] l'amore<br>e lo core li dà nutricamento. | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ben è alcuna fiata om amatore<br>senza vedere so 'namoramento,<br>ma quell'amor che stringe con furore<br>da la vista de li occhi à nas[ci]mento. | 8  |
| Che li occhi rapresenta[n] a lo core<br>d'onni cosa che veden bono e rio,<br>com'è formata natural[e]mente;                                       | 11 |
| e lo cor, che di zo è concepitore,<br>imagina, e piace quel desio:<br>e questo amore regna fra la gente.                                          | 14 |

## XX

| Lo giglio quand'è colto tost'è passo,<br>da poi la sua natura lui no è giunta;<br>ed io da c'unche son partuto un passo<br>da voi, mia donna, dolemi ogni giunta. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Per che d'amare ogni amadore passo,<br>in tante altezze lo mio core giunta:<br>così mi fere Amor là 'vunque passo,<br>com'aghila quand'a la caccia è giunta.      | 8  |
| Oi lasso me, che nato fui in tal punto,<br>s'unque no amasse se non voi, chiù gente<br>(questo saccia madonna da mia parte):                                      | 11 |
| imprima che vi vidi ne fuo' punto,<br>servi'vi ed inora'vi a tutta gente,<br>da voi, bella, lo mio core non parte.                                                | 14 |

### XXI

| Sì come il sol che manda la sua spera                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| e passa per lo vetro e no lo parte,                                     |    |
| e l'altro vetro che le donne spera,                                     |    |
| che passa gli ochi e va da l'altra parte,                               | 4  |
| così l'Amore fere là ove spera<br>e mandavi lo dardo da sua parte:      |    |
| fere in tal loco che l'omo non spera,                                   |    |
| passa per gli ochi e lo core diparte.                                   | 8  |
| Lo dardo de l'Amore là ove giunge,<br>da poi che dà feruta sì s'aprende |    |
| di foco c'arde dentro e fuor non pare;                                  | 11 |
| e due cori insemora li giunge,<br>de l'arte de l'amore sì gli aprende,  |    |
| e face l'uno e l'altro d'amor pare.                                     | 14 |

### XXII

| Or come pote sì gran donna entrare<br>per gli ochi mei che sì piccioli sone?<br>e nel mio core come pote stare,<br>che 'nentr'esso la porto là onque i' vone? | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lo loco là onde entra già non pare,<br>ond'io gran meraviglia me ne dòne;<br>ma voglio lei a lumera asomigliare,<br>e gli ochi mei al vetro ove si pone.      | 8  |
| Lo foco inchiuso, poi passa difore<br>lo suo lostrore, sanza far rotura:<br>Così per gli ochi mi pass'a lo core,                                              | 11 |
| no la persona, ma la sua figura.<br>Rinovellare mi voglio d'amore,<br>poi porto insegna di tal crïatura.                                                      | 14 |

## XXIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# XXIV

| Donna, vostri sembianti mi mostraro isperanza d'amore e benvolenza, ed io sovr'ogni gioia lo n'ò caro lo vostro amore e far vostra piagenza.      | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Or vi mostrate irata, dunqu' è raro<br>senza ch'io pechi darmi penitenza,<br>e fatt'avete de la penna caro,<br>come nochier c'à falsa canoscenza. | 8  |
| Disconoscenza ben mi par che sia,<br>la conoscenza che nonn-à fermezze,<br>che si rimuta per ogni volere;                                         | 11 |
| dunque non siete voi in vostra balia,<br>né inn-altrui c'aia ferme prodezze,<br>e non avrete bon fine al gioire.                                  | 14 |

## XXV

| Ogn'omo c'ama de' amar so 'nore<br>e de la donna che prende ad amare;<br>e foll'è chi non è soferitore,<br>che la natura de' omo isforzare;     | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e non de' dire ciò ch'egli ave in core,<br>che la parola non pò ritornare:<br>da tutta gente tenut'è migliore<br>chi à misura ne lo so parlare. | 8  |
| Dunque, madonna, mi voglio sofrire<br>di far sembianti a la vostra contrata,<br>che la gente si sforza di maldire;                              | 11 |
| però lo faccio, non siate blasmata,<br>che l'omo si diletta più di dire<br>lo male che lo bene a la fïata.                                      | 14 |

### XXVI

| A l'aire claro ò vista ploggia dare,<br>ed a lo scuro rendere clarore;<br>e foco arzente ghiaccia diventare,<br>e freda neve rendere calore; | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e dolze cose molto amareare,                                                                                                                 |    |
| e de l'amare rendere dolzore;                                                                                                                |    |
| e dui guerreri in fina pace stare,                                                                                                           |    |
| e 'ntra dui amici nascereci errore.                                                                                                          | 8  |
| Ed ò vista d'Amor cosa più forte,<br>ch'era feruto e sanòmi ferendo;<br>lo foco donde ardea stutò con foco.                                  | 11 |
| La vita che mi dè fue la mia morte;<br>lo foco che mi stinse, ora ne 'ncendo,<br>d'amor mi trasse e misemi in su' loco.                      | 14 |

## XXVII

| Io m'aggio posto in core a Dio servire,<br>com'io potesse gire in paradiso,<br>al santo loco, c'aggio audito dire,<br>o' si mantien sollazzo, gioco e riso. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sanza mia donna non vi voria gire,<br>quella c'à blonda testa e claro viso,<br>che sanza lei non poteria gaudere,<br>estando da la mia donna diviso.        | 8  |
| Ma no lo dico a tale intendimento,<br>perch'io pecato ci volesse fare;<br>se non veder lo suo bel portamento                                                | 11 |
| e lo bel viso e 'l morbido sguardare:<br>che·l mi teria in gran consolamento,<br>veggendo la mia donna in ghiora stare.                                     | 14 |

### XXVIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### XXIX

| [E]o viso – e non diviso – da lo viso,<br>e per aviso – credo ben visare;<br>però diviso – 'viso' – da lo 'viso',<br>c'altr'è lo viso – che lo divisare. | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E per aviso – viso – in tale viso<br>de l[o] qual me non posso divisare:<br>viso a vedere quell'è peraviso,<br>che no è altro se non Deo divisare.       | 8  |
| 'Ntra viso – e peraviso – no è diviso,<br>che non è altro che visare in viso:<br>però mi sforzo tuttora visare.                                          | 11 |
| [E] credo per aviso – che da 'viso' giamai me' non pos'essere diviso, che l'uomo vi 'nde possa divisare.                                                 | 14 |

## XXX

| [S]ì alta amanza à pres'a lo me' core,<br>ch'i' mi disfido de lo compimento:<br>che in aguila gruera ò messo amore<br>ben est'orgoglio, ma no falimento. | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C'Amor l'encalza e spera, aulente frore, c'albor altera incrina dolce vento, e lo diamante rompe a tut[t]e l'ore de lacreme lo molle scendimento.        | 8  |
| Donqua, madonna, se lacrime e pianto<br>de l[o] diamante frange le durezze,<br>[le] vostre altezze poria isbasare                                        | 11 |
| lo meo penar amoroso ch'è tanto,<br>umilïare le vostre durezze,<br>foco d'amor in vui, donna, alumare.                                                   | 14 |

### XXXI

| [P]er sofrenza si vince gran vetoria |     |
|--------------------------------------|-----|
| ond'omo ven spesora in dignitate,    |     |
| sì con' si trova ne l'antica istoria |     |
| di Iobo ch'ebbe tanta aversitate:    | 4   |
| chi fu sofrent'e no perdeo memoria   |     |
| per grave pene c'a lui fosser date,  |     |
| li fu data corona ne la groria       |     |
| davanti la divina maiestate.         | 8   |
| Però conforto grande, dico, prendo:  |     |
| ancor la mia ventura vada torta      |     |
| no me dispero certo malamente,       | 11  |
| che la ventura sempre va corendo     |     |
| e tostamente rica gioia aporta       |     |
| a chiunque [n'è] bono sof[e]rente.   | 14  |
| a cinanque [ii e] bono sor[e]rente.  | T 1 |

### XXXII

| [C]erto me par che far dea bon signore i·signoria sua fier cominciame[n]to, sì che lo doti chi à malvagìa in core, e chi l'à bon, megliori il su' talento. | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Così poria venire ['n] grande onore<br>e a bon fin de lo so reggimento,<br>che sed al cominciar mostr'amarore,<br>porase render dolce al finimento.        | 8  |
| Ma in te, Amore, veggio lo contraro,<br>sì como quello pien di falisone,<br>c'al cominciar no mostri fior d'amaro;                                         | 11 |
| poi scruopi tua malvagia openïone,<br>qual più ti serve a fé, quel men ài caro,<br>ond'eo t'aprovo per signor felone.                                      | 14 |

### XXXIII

| Si como 'l parpaglion c'à tal natura    |    |
|-----------------------------------------|----|
| non si rancura – de ferire al foco,     |    |
| m'avete fatto, gentil crëatura:         |    |
| non date cura, – s'eo incendo e coco.   | 4  |
| Venendo a voi lo meo cor s'asigura,     |    |
| pensando tal chiarura – si'a gioco:     |    |
| come 'l zitello e' oblio l'arsura,      |    |
| mai non trovai ventura – in alcun loco. | 8  |
| Cioè lo cor, che no à ciò che brama,    |    |
| se mor ardendo ne la dolce fiamma,      |    |
| rendendo vita come la finise;           | 11 |
| e poi l'amor naturalmente il chiama,    |    |
| e l'adornezze che 'n sper'i è l'afiama, |    |
| rendendo vita come la finise.           | 14 |
|                                         |    |

### XXXIV

| [C]hi non avesse mai veduto foco<br>no crederia che cocere potesse,<br>anti li sembraria solazzo e gioco<br>lo so isprendor[e], quando lo vedesse.          | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma s'ello lo tocasse in alcun loco,<br>be·lli se[m]brara che forte cocesse:<br>quello d'Amore m'à tocato un poco,<br>molto me coce – Deo, che s'aprendesse! | 8  |
| Che s'aprendesse in voi, [ma]donna mia,<br>che mi mostrate dar solazzo amando,<br>e voi mi date pur pen'e tormento.                                         | 11 |
| Certo l'Amor[e] fa gran vilania,<br>che no distringe te che vai gabando,<br>a me che servo non dà isbaldimento.                                             | 14 |

### XXXV

| Diamante, né smiraldo, né zafino,<br>né vernul'altra gema prezïosa,<br>topazo, né giaquinto, né rubino,<br>né l'aritropia, ch'è sì vertudiosa,        | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| né l'amatisto, né 'l carbonchio fino,<br>lo qual è molto risprendente cosa,<br>non àno tante belezze in domino<br>quant'à in sé la mia donna amorosa. | 8  |
| E di vertute tutte l'autre avanza,<br>e somigliante [a stella è] di sprendore,<br>co la sua conta e gaia inamoranza,                                  | 11 |
| e più bell'e[ste] che rosa e che frore.<br>Cristo le doni vita ed alegranza,<br>e sì l'acresca in gran pregio ed onore.                               | 14 |

### XXXVI

| Madonna à 'n sé vertute con valore<br>più che nul'altra gemma prezïosa:<br>che isguardando mi tolse lo core,<br>cotant'è di natura vertudiosa.                    | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Più luce sua beltate e dà sprendore<br>che non fa 'l sole né null'autra cosa;<br>de tut[t]e l'autre ell'è sovran'e frore,<br>che nulla apareggiare a lei non osa. | 8  |
| Di nulla cosa non à mancamento,<br>né fu ned è né non serà sua pare,<br>né 'n cui si trovi tanto complimento;                                                     | 11 |
| e credo ben, se Dio l'avesse a fare,<br>non vi metrebbe sì su' 'ntendimento<br>che la potesse simile formare.                                                     | 14 |

### XXXVII

| Angelica figura – e comprobata,<br>dobiata – di ricura – e di grandezze,<br>di senno e d'adornezze – sete ornata,<br>e nata – d'afinata – gentilezze. | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Non mi parete femina incarnata,<br>ma fatta – per gli frori di belezze<br>in cui tutta vertudie è divisata,<br>e data – voi tut[t]è avenantezze.      | 8  |
| In voi è pregio, senno e conoscenza,<br>e sofrenza, – ch'è somma de li bene,<br>como la spene – che fiorisc'e ingrana:                                | 11 |
| come lo nome, av[e]te la potenza<br>di dar sentenza – chi contra voi viene,                                                                           |    |

sì com'avene – a la cità romana.

### XXXVIII

| Quand'om à un bon amico leiale<br>cortesemente il de' saper tenere,<br>e no·l de' trar sì cort'o delïale<br>che si convegna per forza partire.     | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che d'aquistar l'amico poco vale,<br>da poi che no lo sa ben mantenere:<br>che lo de' conoscere bene e male,<br>donare e torre, e saperl'agradire. | 8  |
| Ma molti creden tenere amistade<br>sol per pelare altrui a la cortese,<br>e non mostrare in vista ciò che sia;                                     | 11 |
| be·lli falla pensieri in veritate,<br>chi crede fare d'altrui borsa spese,<br>c'omo vivente sofrir no·l poria.                                     | 14 |

#### DUBBIE ATTRIBUZIONI

#### D. 1

Membrando l'amoroso dipartire, com'eo partivi di voi, donna mia, c'a piè baciando i' vi diceva «a Deo», sì forte mi combatton li sospire pur aspetando, bella, quella dia, com'eo ritorni a voi, dolze amor meo. Sì languisco eo, –

5

madonna, pur pensando

e disïando –

com'eo mi torni a voi,

10

sì ca noi dui –

viviamo in gio' baciando.

La ragione è lo dolze parlamento che tu dicevi a me, bella, in parvenza, lo giorno ch'eo da voi mi dipartivi: «Se vai, amore, me lasci in tormento; io n'averò pensiero e cordoglienza e disïo so·di venire a tevi. Sì come audivi –

15

che vai lontana parte,

da me si parte -

la gioia del meo core;

se vai, amore, -

lo meo cor lasci in parte».

Lo mio gire, amorosa, ben sacciate, mi fa contravolere in tut[t]e guise; a voi ritornar gran disiro aio, m'a lo meo sire, che m'à in potestate, a lo 'nconinciamento li 'mpromise, di ritornare a Lentino di maio.

Lo meo coraio –

d'altro non si diletta:

tutora aspetta -

che con voi si soggiorni,

in gioi ritorni -

la pena ch'io sento.

Certo, madonna mia, non so' alungato,
[...] ma ciascuna dia
mi par ch'i' sia di voi più disïoso;
poi che 'l corpo dimori in altro lato,
lo cor con voi soggiorna tutavia;
e io ne so' alegro e vivone gioioso,
de l'amoroso –

rimembrare ch'io faccio,

quando in braccio – io vi tenia baciando,

35

20

adomandando –

lo comiato in sollaccio.

Tanta baldanza in disïo tene[n]te e' no crëo che sia in alcuno amante, né aggia in sua intendanza, al mio parere, quant'e' in privanza teno spessamente; e da me si non tolle e parte, mante fïate in braccio voi, [bella], tenere: a ciò avere, –

40

mi par sì son[ï]ando

veder lo quando -

vorei fossimo i·loco

ched i' tal foco – ramortasse mortando.

### D. 2

| Lo badalisco a lo specchio lucente<br>Tragg'a morire con isbaldimento;<br>lo cesne canta più gioiosamente<br>da ch'egli è presso a lo suo finimento; | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lo paon turba istando più gaudente<br>quand'ai suoi piedi fa riguardamento;<br>l'augel fenice s'arde veramente<br>per ritornare a novel nascimento.  | 8  |
| A·ttai nature sentom'abenuto,<br>c'a morte vado allegro a le bellezze,<br>e forzo 'l canto presso a lo finire;                                       | 11 |
| estando gaio torno dismaruto,<br>aredndo in foco 'nao in allegrezze:<br>per voi, più gente, a cui spero redire.                                      | 14 |

# D. 3

| Guardando basalisco velenoso           |    |
|----------------------------------------|----|
| che 'l so isguardare face l'om perire, |    |
| e l'aspido, serpente invidïoso,        |    |
| che per ingegno mette altrui a morire, | 4  |
| e lo dragone, ch'è sì argoglioso,      |    |
| cui elli prende no lassa partire;      |    |
| a loro asemblo l'amor ch'è doglioso,   |    |
| che, tormentando, altrui fa languire.  | 8  |
| In ciò à natura l'amor veramente,      |    |
| che in u·guardar conquide lo coraggio  |    |
| e per ingegno lo fa star dolente,      | 11 |
| e per ingegno lo la star doiente,      | 11 |
| e per orgoglio mena grande oltraggio:  |    |
| cui ello prende grave pena sente       |    |
| e gran tormento c'à su' signoraggio.   | 14 |